



DRAMAPER MVSICA

Da Rappresentarsi nel Teatro di S. Angelo l'Anno 1690.

DI D. RINALDO CIALLI.

CONSACRATA
All'Altezza Serenissima
DEL SIGNOR PRINCIPE

CESARE.



VENETIA, M.DCLXXXX.

Per il Nicolini. Con Licenza de' Superiori, é Priuil.

SING SINGS

2

S I

In and by Google

sta pri bò

ne ch



# SERENISSIMA ALTEZZA.

Lla Grandezza dell'animo
Eroico di V. A. consacra
l'omiltà del mio Ossequio
questa Dramatica Compositione, e perche à questa, à guisa dipittura ricercasi il proprio lume, che è la totale perfettione,
bò giudicato bene consecrarla all'A.V.
nella di cui fronte risplendono i più
chiari, e più luminosi baleni di luce. E
ben viddesi, che i primi Oggetti del vo-

stro Ciglio furono l'imprese degli ATTAVI ECCCELSI intagliate per Mano della Gloria sù l'aurea Cuna degli EROI ESTENSI, e con il crine della fortuna ricamate, e fra scetri, e frà Mitre, soura gl'OSTRI DEL VATICANO R se èvero, che la penna che scrisse si dichiara fortunata per bauer ritrouato il Nume suo Tutelare, iò pure humilmente spero poter dire vn giorno d'hauer ritrouato il porto sicuro sotto all'Ombra di si alto Patrocinio, e sotto ai Gloriosi Auspici della Serenissima Gran CASA D'ESTE. Aggradisca, pertanto l'A.V. l'Espressione d'on Seruitore suiscerato, che procura dare ciò, che può in riguardo della propria fortuna, solo per potersi sbiamare, e dedicare più viuamente

Dell'A.V.S.

Pmilis. Deuetis. Of sequiofi. Seru.
Tomalo Bezzi.



# DILVCIDATIONE.

On occorre, che mi estenda in descriuerti i satti del-presente Drama, quali dalla singolare Virtù del Sig. Caualier Marini più volte sorse l'hauerai e veduti, e intesi nella

fauola di Falsirena Famosissima Maga, e di quanto operò, per captiuarsi l'affetto d' Adone togliendolo con la forza di sue magie più volte à Venere inuaghita dello stesso, saprai le gelosse pure di Marte, per il medemo delle quali prendesi i motiui all'intreccio del presente Drama intitolato FALSIRENA,



# Amico

# LETTORE?

On sò come potrò hauerti sodissatto se bene, ò male nel presente Drama. Trascorri però nella lettura di esso con occhio benigno di compatimento, tanto più se non ti hauerò in tutto sodissat-

to, lasciando ad altri più Eruditi raccogliere gl'Applausi della Fama, bastandomi di gran lunga l'hauer obbidito ai cenni di Canaliere Autoreuole, che m'hà imposto lo scriuere, el' essere poi da te tolerati i miei difetti, quali compensar pograi con parti più degne, che sono le spiritose Note del Sig. Marc' Antonio Ziani Maestro di Capella dell' A.S di Mantoua, che per allettart, non bà risparmiata fa tica, e le sceniche Rappresentanze del Signor Tomaso Bezzi, il quale ancorche confinato trà l'angustie d'vn lette, bà operato quello era im-possibile, e nell'angustia del tempe, e del luogo, e con più t'hauerebbe dilettato se la disgratia del Male non bauesse tarpato il volo alle brame, ché hauea di seruirti. Se nel leggere inciampi in voci di Deità, Fato, ò altro, considerale come scherzi poetici, e non come sentimenti Catholici , mentre credo da Christiano: viui felice.



#### INTERLOCVTORI.

ADONE: VENERE. FALSIRENA. MARTE. MERCVRIO. AMORE. BRENO.

# SCENE

Nell'Atto Primo.

Luogo sotteraneo, che serue à sepolture nobili de Cadaueri con idoli, e lumi eterni, e sepo cro nel mezo.

Cielo sereno con Mare.

Delitiosa di Cedri, e Platani con Colle cano giandosi di nouo in Cielo sereno con Mare.

Scene dell' Atto Secondo.

Cortile delle Prigioni di Falsirena, che si
cangia in
Nobilissima stanza con letto adornato.
Giardini di Venere con Fontane.
Atrio, che introduce à luoghi delitiosi.

Sasne dell' Atto Terzo.

Castello con Porta secreta, che poi si cangia
in
Vasta Campagna
Antro Orrido
Reggia di Venere.



# ATTO PRIMO.

#### SCENA I.

Luogo sotterraneo che serue à sepolture nobili de Cadaueri con Idoli, e sumi eterni, e sepolcro nel mezo esce Falsirena con sace in mano accesa. Breno tutto tremante.

#### Fal firena , Breno pauroso .

Bre. Fall.

Ieni. Son qui!

Fà cor? di che pauenti

Nulla-

Fals. Sei meco, e sempre,

Benche cieca ficuro aurai la via,

Và per scena tremente.

Bre. Per lo timor non so doue mi fia.

Falf. Breno alle Tombe in seno

Qui il piè girai per souvertir Averno

E con auerne il duro cor d'Adone.

Bre. Che penfi far,

Fals. Di mia possente mano,

Or trattar l'arte,

Bre. Io vado da lontano

5 - 1

Kall

Paif. Fermati non temer; à me vicines Vieni, e supido osserua,

Quale di mia virtù la forza or fia

Bre. (Maledetta Magia) Signora lascia :
Chi reso corpo ignudo.

Sepolto giace

Ne mouer guerra à chi ripola in pace .

Fall. Lassa troppo ardo, e troppo

E Adon crudel'à miei sospini, e pianti.

Bre. Eh lascia gir colui,

Che al volto tuo non mancheranno amanti.

Falf. Froppo m'accese : ora t'acheta, e vedi

Bre. Tremo da capo à piedi.

Quis si farà poca sinfonia orrida sinche la Maga fà certi giri, efegui su'l terreno.

Falf. Odimi ò tù che nell'abisso alberghi

Or di quell'yrna in grembo A rauniuar ritorna

Quello che già spirò busto animato.

Que compariscono i caraceri che scriuene con la verga.

Alle magiche nore

Che del sepolero in sen ferma la destra.

Esci fuor

Dal cupo orror E visibile apparente

Di la giù lascia gl'abissi

E qui a me torna dal niente

Stà un poco poi dice.

Ne m'vbbidifce ancor?

Sù

Che più

Esci tosto d'spetro orrendo Edo. Già il suol percuore il nudo piè tremen-

Dui batte la Maga col piede la terra, ed ad un statto frspezza il marmo del segoltro del quale vedessialzare un Cadauero. Bro.

In and by Gonol

Bre. Misero me . cade tramortito .

Cada. Dal tenebroso lido,

Dei regni della morte,

Spunto quì fuor delle tue voci al grido.

Falf. Sappi che fiero, e mi percuote, e sferza

Col flagel del crin d'oro,

Adon senza pietade, Adon che-adoro;

Or tù spirto m'additta,

Legge che al duro core,

Sia ministra d'ardore.

Cada. Torna all'amato Adone, e cauta spoglia

Dell'anel la tua destra, in cui tenace

Pose Venere forza ond'eil'adora

Così liera ò gran donna

Stringerai la beltà che ti innamora.

Falf. Intelia Radamanto

Torna, e togliti tosto ai rai del dì.

Torna il cadauere nel sepolero, e fi chiude il

Bre. Pur fi tolfe di qui.

Falf. Breno.

Bre. Signora.

Falf. Rapidi agl'Euri in seno

Le nubi solcherem.

Bre. No'l crede Breno .

Qui Falsirena batte il sasso con la verga.

Falf. Su voi da neri Chiostra

Vicite, vicite omai

Demonisurie, mostri

Bre Oime che fait

Falf. Perche veloci

Voliamo all'idol mio

Questi innocai.

Bre. Addio. Qui Breno si da alla fugga.

Falf. Ti sento nel mio petto

Speranza dolce, e cara Từ scherzi godi, e ridi

6 Egil

E già pietosa ancidi, Nel sen la doglia amara. Ti sento&c. Qui sparisce la Maga, e precipita il sepolero.

#### SCENA II.

Cielo sereno con Mare, Marte, e Venere sopra dorata Conchiglia tirata da due Caualli marini.

Ven. P Erche mai luci adorate,
V'ecclisaste à tormentarmit
Meste omai sugate il duol,
E su'l labro torni à vol,

Dolee il riso à consolarmi. Perche, &c.

Marte adorato, e quale,

Nube di duol t'offusca i vaghi rai, Che t'auuenne? che su.

Marte la guarda fiffo infaccia adirato, e li dice? Mar. Infida il fai!

Vene. Io infedel; io lo so; e quando mai;

Venere à te mancò.

Mar. Infida il fai, come sopra. Vene. Ma dimmi, e in che peccai,

Mar. Forse impudica,

Credi che à me palesi,

Non sian d'Adon gl'abbracciamenti, e i bacl ; Vene (Già m'auniddi) io d'Adon...

Mar. Lascina taci,

Vens, (Qui fimular è d'vopo, )

Senri, fenti idol mio.

Mar. Taisenfioblia.

l'ene, Afcolta anima mia .

Mar. Venere altroue

Volgi que'finti rai.

Vuol partire lof ermn.

E di lasciarmi hai core

MAY.

Mar. Già t'abbandono lo ferma di nono.

Vone. E questa man di neue,

In cui più volte idolo mio imprimesti, Viui baci di sè ne pur t'arresta, pure lo serma.

E questo sen di latte

Fido fostegno all'amorose voglie,

Mio ben più non ti moue, di nouo lo arroft

Contempla iLdolce labro,

Da cui souente d caro,

Baci di mel suchiasti.

Mar Infedel mi tradisti, e tanto basti .

Vene. (Fingerò pianti) finge di piangere;

Mar. E credi,

Forse del pianto,

Entro l'onda cadente, Spegner l'ire del cor

Spegner l'ire del cor.

Ven. Son innocente.

Mar. Inumana spergiura, pur ti sente

Ne ti punisce il Ciel.

Veue. Son innocente,

Mar. Ei baci, ei godimenti,

Come negar faprai,

Ven. Marte mie fol se mai,

Fù d'altri questo labro,

Fù d'altri questo seno,

Mi fulmini il tonante,

wir intuliui it tousure?

M'ingoij il mar tremendo

Mi diuori l'abbisso.

Mar. (O ciel che intendo )

Vene. Nel dubio ancor resisti (che risolue] à parier

Stà Marte pensoso

Mar. E crederti pos'io,

Ven. Che più sei l'idol mio.

Mar. Mio ben condona,

Se dal furor di gelosia, fui preso?

Vene. Marte basta che m'ami(al fin s'è reso) à par-

Mar, Cara tutti dell'alma,

ATTO

h te gl'affetti in vn confacro, e dono .

Vene. Date mio sol discaccia,

L'ombre di gelosia.

Mar. Venere se il mio ben ;

Ven. Tu l'alma mia .

Mar. Tutta contenta l'alma.

Parte da te mio ben' E al cor , che su geloso , Già torna il suo riposo, Già riede il suo feren .

Tutta, &c.

#### SCENA III.

· Venere sopraggiungendo Amore.

On simulato vezzo Frenar l'ire di Marte, e chi potea,

Am. Altri che citerea :

Vene. Figlio così tradisci,

Gl'affetti del mio cor; ah che di Marte,

Co nouo stral non hai le piaghe impresse,

Che fida mi credeile .

Am. Ah non à tempo il dardo, Più vibrar si potes .

Vene. Al men-doueui,

A infesta gelosia toglier le faci.

Am. Tarda era l'opra, e su l'autor del male

Cilenio

Pen. Di colui nulla mi cale

Già del labro che piace Del bel ciglio che alletta

Del rifo al balenar, e in vn del pianto,

Seppi ben io à mia voglia,

Teffer a Marte ogni amorofo incanto.

Am. Affai possenti,

Di tua vaga belta sono le proue,

Fine.

RIMO.

Vene. Venere in te confida. Al mio bel nume

Poscia n'andrò, tù in tanto,

Vola all'amato bene, espargi, e scuoti, Entro à quel sen la rigida facella,

Vibra più acuro Arcier trà le quadrella, Am. Si Madre vieni,

Ch'aurà più del mio d'ardo.

Forza maggior de tuoi begl'occhi va guardo.

Il dardo di Cupido,

Per te che non farà.

Cosi feroce. E barbaro, Lostrale scieglero

Ch'all'or ch'il vibrerd

Pid-viuer non potrà.

Il dardo, &c.

Qui Amer vela via.

# SCENA

Penere poi Mercurio che soprauiene.

Vens. A Done idolo mie à gran ragione, Per te muore il mio cor speme gelosane

Qui soprauiene Mercurio.

Mer. Mia deità vezzofa.

Ven. Meglio fia,

Toplermi al traditor.

Vuol partire ma Mercurio la ferma.

Mere. Anima mia, Sospendi il passo.

Vene. All'infocate brame,

Puoi spegner il defio. Merc. Cosi crudel,

Ven Che piu Marte e il cor mio:

Merc. Marte.

Ven. Si Marte? e che vuoi dir?

Mere. Che d'altro foco

16 ATTO

Non porti l'alma accesa.

Ven. Il graue pria

Ascenderà ch'io mai, M'accenda, ò mi consumi ad altri rai;

Merc. (Oingannatrice] elolo,

Marte il tuo petto infimma.
Ven. M'arde lui fol (gioua mentir la fiamma)

Mere. Lui folo adori,

Ven. Solo .

Merc. E ogn'altro sprezzis

Ven. Al certo .

Merc. E pensi impura,

Che à me noto non fia,

Chi è il tuo nume il tuo ben, chi vero amante

Gl'affetti tuoi più fortunato gode.

Ven. La mia onestà se puoi barbari offendi.
Mer. Pudica tù.

Ven. Discopri,

Empio di me che sai?

Merc. Non m'irritar; Ven. Palefa.

Mere. Auuerti ch'io'l dirò ;

Ven. Parla fellone.

Mer. Di Venere il diletto, e foliafe

Pen. Chi;

Merc. Adone

Ven Perfido menti

Mer. Ti conosco.

Yen. Indegno ,

Da bei lumi di Marte.

Ebbe il natal la fiammaje di quel foco

Innamorata ancora,

L'ardor l'alma dinora

Me.[Meglio fia luangarla]Và intio amorofo àVia

Teco ò bella scherzai, l'ira mortale, Nel seno omairesa pietosa ammorza,

be n. Lafeiami

re- Alcolta .

Teb.

Ven. Chiedi pur, che vuoi?
Merc. Cara languirti in seno.

Venere soridendolo.

Ven. Vn altra volta.

Aspetta goderai.

Ma il giorno ancor nol sò. Fenice in quei beirai, Forse m'accenderò.

Ma questo non lo credere; Che mai non lo farò. Aspetta, &c.

# SCENA V.

Mercurio Sols .

Il ch'vscir dee dal petto, La speme del gioior; noue sospetto, Seminar i saprò nel cor di Marte; Ouunque, e în ogni parte, T'aggirerai t'inuolerò ai piaceri, Alle tue glorie offuschero il sereno, O cruda à tuo dispetto, M'accoglierei gradito amante in sen :. Per amore s'io non potrò, Lastringerd, La bacierà per forza . Etante ne farò, Sin che vedro, Languir colei, che mai Le mie gran fiamme amomtza Per amor, &c.

SCE-

### SCENA VI.

Delitiofa di Cedri Platani, ed Alberi con Colle di Falsirena.

#### Adone .

Vre dolci aure amorole,

Che con ali di fresche rose,

Voi scherzate al colle intorno,

Per pietà su i vanni d'oro,

Del bel idolo, che adoso,

Conducetemi al foggiorno. Aure, & e.

Qui alcun non veggo; e di già tutte scorsi,

E le foreste, e i colli: meco solo

Musici della selua in alto suggio,

Stansi gli augei pietosi...

# SCENA VII.

Vedessi discendere precipitoso Breno dal Colle, sebe fugge da un Orso. Adone, Breno gridando.

Bre. STelle soccorso aita.

Ado S Non pauentar.

Adone, che s'affacia coldardo alla fiera,e tratam

to Breno si rampa sopra d'un'Albore.

Bre. Qui su la quereia annosa, Per sottrarmi all'artiglio, Euggirò dal periglio.

La Fiera fugge da Adone, e cerca di ramparfi su la quercia done fi falud Breno.

Mio Signor l'affalt.

M

Ado. Al timor alle grida,

Adone affalisce la fiera .

Breno da bando, e solo in me consida.

Combatte Adone con la fiera.

Scaglia pur orrenda fiera,

L'ira accesa, e più seuera, La tua forza abbetterò,

Fue zanne ornbili, Domar saprô.

Atterrala fera col dardo.

Scendi.

Bre. Son io ficuro .

Ade. Vedilo in braccio à morte.

discende Brene offernande la fiera.

Bre. Tu più d'Ercole serdi nerbo forte.

Ado. Or che sicuro al passo il caile sia, Alla Venere mia errante, e sido

Volgerò il pie....

Volgero II pie...

Bre. Signor ferina, che noui, Sono i rischi à tua vita

Ado. Ah Breno troppo,

La beltade di Venere mi sforza.

Bre. (Trattenerlo m'è forza) oblia colei .

Ade. Non posso ò Dio.

Bre. Più attento.

Fallirena rimira; e scoprirai

Quanto nel bello più Venere auanza.

Ado. La viddi .

Br.E ben di quel vezzolo volto

La leggiadra sembianza,

Forse à te non compiaque.

Ado. L'aria gentil del volto assai mi piaque Ma...

Bre, Che ma.

Ado. Breno, Breno,

Di Venereil cormio,

La sourana belta th non comprendi.

Bre. Signor t'inganni, e veggo, Che di bellezza aftè non te n'intendi.

Som le donnetutte maghe,

Masa questa più incantar, Or col guardo, ed or col...

Sà ad yn tratto Anco i morti rauiuar .

Ado. E cofi bella ; ha si vezzofi irai.

Bre. Or qui mecol'attendi, e la vedrai.

Ade. Breno, che narri.

Bre. Oh se fapelli,

Ade. Dimmi.

Bre. E cosi grande,

L'amor, ch'ella ti porta.

Ade, Mi porta amor.

Bre. Che più,

Ado. A me .

Br. A te .

Ado. E ciò fia ver .

Bre. Tel giura Breno (egli è cadujo affe)

Ado.Di si bel fole,

Perche non spunta ancora,

La beltà fouraumana.

Br. Poco ella tardera poco è lontana.

Ado. Per sin , ch'ella qui arriua,

Stanco dal faticar all'ombra in seno,

Di quella pianta aprica,

Mi donerò al riposo.

Bre. Io sarò alla tua vita argo geloso. và à riposare Adone sotto l'ombra d'un Platano.

Ado. Doue il rio l'onda d'argento

Bre. O quanto tarda.

Brene trà tauso và per scena offeruande se vieue Falsirena.

Ado. Sparge qui nel sen di Flora Trà l'ardor, che mi diuora

Bre. Ella non spunta ancor.

Da

PRIMO.
Darò posa al mio tormento?

Alo. Darò posa al mio tormento?
Done, &c.

#### SCENA VIII.

Falhrena, Adone addormentato, Breno.

Se vicino hà quest'alma il gioir,
Bacierò quella vaga pupilla,
Ch'è cagione del fiero martir.
Dolce, &c.

Bre. Pur ginngeili vna volta;

Falf. Il mio bel nume,

Breno vedesti,

A int fosti, Li fauellasti,

Br. Vh piane, piane,

Fal. Preito .

Br.Ei di già teco, Cangiò quelle, ch'auea rigide forme?

Vedilo.

Balf. Il vuo destar.

Bre Ferma ch'ei dorme . la trattient .

Falf. Che mai dir li fapelti ,

Bre. In paragon di Venere descrissi.
E tutte, e à parte à parte,

Tue rare doti.

Falf. O seruo fido, or ora

Vedrai per inuaghirlo l'arte mia!

Br. Questa volta o Signora,

L'acce de Breno fu non la magia.

Ball. V uo rifuegliarlo.

Br. Eh lascialo dormire.

Faif. Laicia almen lo contempli,

Giache o Breno non posto,

Brar-

AITU Bearmi nel feren degl'occhi fuoi.

Br. Fà quello che tù vuoi .

Qui Falfirena fe porta one ripofa Adone contem plandoli le sue bellezze.

Falf. Che guancie de gigli, Che bocca di rose, Che labri vermigli, Che ciglia amorose, Che fronte serena.

Qui Falferena srasportata dall'affetto l'abbratcia, e Breno li fà cenno di no.

T'abbraccio ò mio bel foco. Cagion per cui tutt'ardo.

#### SCENA

Amore , Falfirena , Adone , e Breno.

Amore ful Colle vibra va dardo ad Adone.

Amo. [ Ccovibrato il dardo .

Ado. C Ahi qual ferita,

Per Venere mi sento. Venere, e-doue fei ? til amor mi additta

Oue è la bella. Am. Seguimi .

Falf. Ferma.

Am. Lasciala Adon.

Falf. Miavita

Meco vieni .

Ado. Son teco ( à stelle dei )

la prende , e poi la lascia :

Venere, e doue sei.

Br. Eh và seco Signor.

Ado. Breno non posto.

Am. Lo togliero à colei.

le trattene Palfirena .

PRIMO.

Alo, Venere, e doue sei .

Ben saprò rintuzar tuo fiero orgoglio

Am. Ei di Veneree amante.

Bre. [O bel imbroglio]

Fal. Dime èquel volto.

Ato Hò di quel cor l'impero. Bre. L'ire acheta Signor va secolei.

Ado. Venere , e doue sei .

qui adirata Falfirena prende il dardo vibrato.

Falf. Spezzo il tuo dardo amor,

Già in cenere

Di Venere

Saprò cangiar l'ardor.

Am. A me simili ostele.

Da altro dardo trafitto,

Languir Adon per Venere vedrai, Questa è legge d'amor se tù nossai.

Falf. Di mia virtà le posse, Le traran nel mio seno.

Breno mi legui.

Falf. Per farlo innamorar,

Hò vn certo non sò che , Che alletta, e piace atlai, Sò l'arte del ferir,

La via d'incenerir, Col foco de miei rai.

Per, &cc.

#### SCENA X.

Amore, Adone impatieute.

Ado, A Mor se così ardente
Vn vescutio nel sen tù m'accendest

O mi spegni la siamma, ò qui mi scorgi,
Del belsoco che m'arde,
Quella fronteserena,
Più non tardar ò Dio vanne, ch'io sono,
Vn'anima che pena.
Am. Eccola.

### SCENA XI.

#### Venere, e detti.

Am. Ad onta della Maga io foncontento.

Fen. Figlio .

Am. Mia genitrice,

Di già compita è l'opra.

Ade, O me felice.

Ven. Adone idolo mio, qual astro amico.

A te mi riconduce.

Ado. Cor mio à tanta luce,

Le potenze hò confuse,

Am. (Le speranze dell'empia hò pur deluse ]

Ven. Caro labro, Ad. Bella bocca,

Ven. Doue amor, Ad. Doue cupido,

Ven. Al bell'Idolo che adoro;

Ade. Allavaga Deadi Gnido,

Ven. Vibro strali, Ado. E dardi scocea;

Qui vedessi ad un tratto annuolarsi il Cielo oscurarsi la scena cominciando l'aria à lampeggiare.

Ven. Ma qual orrer più dneso,

Agl'occhi miei t'asconde, ed Austro acceso, Come semina lampi all'etra intorno.

Ab

SECONDO. Ah che dell'empia Maga

25

Prove son queste.

Ado E studia ogn'arre,

Per frangere ai Contenti il dolce corfo,

Amo. L'ira Orgogliosa,

A' frenar volero; vedda Colei, Ghi sà vantar più vigorose proue, O di Donna il furore,

Ola forza fatal del Dio d'Amore;

Amanti. Con me non la prendete Che affe vi pentirete ; D'affanni, e Gelosie ; Dismanie, efrenesie, Le pene proverete.

Amanti -

# SCENA XII.

Tra il Denfo delle nuuole Comparifce in Aria Falsirena, Detti: lampi, e Tuoni che scorrono per l'aria.

Iù imbiuna l'aria, Più sfauilla il Cielo:

Turbini, folgori, Fall.

Mie furie, e Demoni, Nel Ciel spargete, Su tutto l'Etere. Vada in scompiglio.

Rapite Adon della Riuale al Ciglio

Ado. Bell a salujamei, tronca,

Eolo, che fiero firide. Le quercie annose.

pen. Non temer mia vita, Falfirena.

Meco

26 A T T U

Meco licuro lei,

Che con thi donna e diua, fegue Tarin a Lampegiare e tuonare.

Scaglia le furie sue la Maga in vano.

Ado: Benche in leno alle tempeste,
Sento ò cara brillarmi il cor.
Sei Mia guida, sei Mia stella,
Se del Ciglio la facella,

Fida Cortae del mio amora Benche &c.

Qui viene portato via per l'aria Adone da va demone s'apre il Colle sparisce la scena viene nando la maritima.

#### SCENA XIII.

Venere poi Marte, e Metcurio Con Spada alla Mano.

Ven. COnteco; Adon, Adon.

Mar. O Muora . Merc. Non viua.

Penere Mentre veren Adone Ciera non vede Marte e Mercurio.

Ven. O stelle e doue.

Oferna Marte Merturio

Mart. Costui dou'è. Merc. Dou'è.

ven. (Finger mi lice. )

Qui e chi cercate, e che volete,

Mart. Infida,

Oue fi cela Adone .

Pine F quel Miolene,

Lee be i. Militepei,

Con oggetti bugiardi, Tideludono i sguardis

Merc. Prù non li creder no.

Mart. L'empio mi additta,

Vene. Qui d'ogni intorno,

Rimira offerua, e spia le ascolo è Adone, Tu pur guarda Mercurio, wanno girando per la scena cercandolo

orma di lui le troui. Meglio qui Mira;

Mart. Alcun non weggo.

Mert Oforte.

Murt. Anima mia mi lcufa; e fole incolos Mercurio ....

Mere. Forle,

Non vdisti la voce .

Mart. lo nulla intefi,

Fosti tù loi che à vn punto. E fresoloso e ardito.

à creder mi inducelti,

Nel mio adorato Sole. Machie d'infedeltà.

No non pianger cor mie.

Venc. Punirmi à torto o Ciel à vn Empierà .

Mere. Cosi Cicco dai fede .

d'vna femina accorta al dolce incante.

Mars. E sciocco ancora Credi al sospetto.

Vin. Gioud l'inganno.

Mart. torna .

Torna il riso à quel labro, e Rascrena,

Cor mio quella belrà.

Ven. Punirmi à torto o Ciel è vn empierà.

Mar. Can. Mor Ch Tail

in a line of phistin.

Mr.Eh tu non sai!
Br. Che cosa è amor.

Mer. E senza vsbergo, e scudo;

Fasti campo di Marte vn petto ignudo

Mar. Scostati: mia vezzola,

No più non lagrimar; Ritorna all'alma. È la luce, e la calma,

Totbida ne pensieri,

Non muoue gelosia più guerra all'alma ? Venere lascia di piangere.

Ven. Vieni al mio sen.

Mar. T'abbraccio-

Ven. E perche sida,

Scopri quest'alma ogn'or ouunque, ò caro i T'aggirerai qui per l'Eterea Mole,

Ti leguiro qual legue Clizia il Sole

Begl'occhi perdonatemi a
La fredda Gelofia?
Quest'anima acciecò.
Furia peggior d'Aletto,
Con l'ombre del sospetto del
La mente affalcinò.
Begl'Occhi.

# SCENA XIV.

Venere, Mercurio?

Mer. Polle senza Configlio;
Cicco non vede, e parte in

Per. Temerario anco parli f

Mere. Eh che se Marte;
Acciecasti col pianto;
Cicco Me non fatesti;

Ven. Indegno, e a rdisci;

Con tue menzogne ....

Merc. E penfi ? ...

ven. Ba ibaro ammutisci.

Mere. (Ritornero alle preci ) idolo mie

Perdon ti chieggo.

Ven. Sono di selce.

Merc. Almeno ...

ven. Son aspe forda,

Merc. O Dei quel cordifasso;

A' yn volto così bel come si accorda

yen. Se mai ti dico vn si.

Mon mi dar fedenò, Perche ti inganno, Ne creder mai da me; Sperar pietà ò mercè,

All'aspio affanno.

Se mai .

# SCENA XV.

Mercurio folo,

A Rmati pur disdegno,
Fremi d'ira ver me sin la su gl'Assi,
Che in seguirti, è crudel sarà il mio petro.
Forte seudo ai disastri.

Chi vuol stringer donna bella; Armi il core di patienza. Sofra pur chi è amante sido; Perche legge di Cupido;

E il penar con sofferenza. Chi &c.

Orca Marina con Tritoni parte sù la schena, e parte vomitati dalla stessache formano il ballo è poi vanno à tuffarsi nell'onde-

Fine dell'Atto Primo.

B 1 A T-

Bre. Signor t'inganni, e veggo, Che di bellezza affè non te n'intendi.

Som le donne tutre maghe, Masa questa più incantar, Or col guardo, edor col.... Sà ad vn tratto

Anco i mortirauiuar.

Ado. E cofi bella; ha si vezzofi irai. Bre. Or qui mecol'attendi, e la vedrai,

Ade. Breno, che narri.

Bre. Oh se fapelli,

Ade. Dimmi .

Bre. E cosi grande, L'amor, ch'ella ti porta.

Ade. Mi porta amor.

Bre. Che più,

Ads. A me.

Br. A te.

Ado. E ciò sia ver .

Bre. Tel giura Breno (egli è cadujo affe)

Ade Di si bel sole,

Perche non spunta ancora, La beltà souraumana.

Br. Poco ella tarderà poco è lontana.

Ado. Per fin , ch'ella qui arriua,

Stanco dal faticar all'ombra in seno. Di quella pianta aprica,

Mi donerò al riposo.

Bre. Io sarò alla tua vita argo gelofo. và à riposare Adone setto l'ombra d'un Platano.

Ade. Doue il rio l'onda d'argento

Bre. O quanto tarda.

Breno trà tauto và per fecha offernando se viese Falfrena.

Ado. Sparge qui nel sen di Flora Trà l'ardor, che mi diuora

Bre. Ella non spunta ancor.

PRIMO. 11

Darò posa al mio tormento? Alo. Done, &c.

# SCENA VIII.

Falhrena, Adone addormentato, Breno.

Olce giubilo in seno mi brilla, Fal. Se vicino hà quest'alma il gioir, Bacierò quella vaga pupilla, Ch'è cagione del fiero martir . Dolce, &c.

Bre. Pur ginngelti vna volta . Falf. Il mio bel nume,

Breno vedefti .

A lus fofti.

Li fauellasti,

Br. Vh piane, piane,

Fal. Prefto .

Br.Ei di già teco,

Cangto quelle, ch'auea rigide forme?

Vedilo.

Falf. Il vuo destar,

Bre Ferma ch'ei dorme . la trattient :

Falf. Che mai dir li sapesti.

Bre. In paragon di Venere descrissi.

E tutte, e à parte à parte,

Tue rare doti.

Fals. O seruo fido, or ora

Vedrai per inuaghirlo l'arte mia!

r. Questa volta o Signora,

L'arte di Breno fu non la magia.

lali. V no rifuegliarlo.

r. Eh lastialo dormire.

sif. Laicia almen lo contempli,

Giache o Breno non posto,

Btar-

AITO Bearmi nel seren degl'occhi suoi.

Br. Fà quello che tù vuoi .

Qui Falfirena fi porta oue ribofa Adone contimplandoli le sue bellezza.

Falf. Che guancie de gigli, Che bocca di rose, Che labri vermigli, Che ciglia amorose, Che fronte serena.

Qui Falstrena trasportata dall'affetto l'abbraccia, e Breno li fà cenno di no.

T'abbraccio ò mio bel foco, Cagion per cui tutt'ardo.

#### SCENA IX.

Amore, Falhrena, Adone, e Breno,

Amore ful Colle vibra va dardo ad Adone.

Amo. E Ccovibrato il dardo ....

Per Venere mi sento.

Venere, edoue fei ? tiì amor mi additta . Que è la bella.

le trattene Palfirena .

Am. Seguimi.

Falf. Ferma.

Am. Lasciala Adon .

Falf. Miavita

Meco vieni .

Ado. Son teco ( à stelle dei à la prende, e poi la lascia:

Venere, e douc sei.

Br. Eh và seco Signor.

Ado. Breno non posto.

Am. Lo togliero à colei.

PRIMO.

25

Alo, Venere, e doue sei .

Falf. Amor superbo,
Ben saprò rintuzar tuo siero orgoglio

Am. Ei di Veneree amante.

Bre. (O bel imbroglio]

Fal. Di me èquel volto. Ato Hò di quel cor l'impero.

Bre. L'ire acheta Signor va secolei.

Ado. Venere se doue sei .
qui adirata Falfirena prende il dardo vibrato.

lo spezza in faccia ad Amore.

Falf. Spezzo il tuo dardo amor,

Già in cenere Di Venere

Saprò cangiar l'ardor.

Am. A me simili ossese.

Da altro dardo trasitto.

Languir Adon per Venere vedrai,

Questa è legge d'amor se tù nolsai .'

Falf. Di miz virrà le posse, Lo traran nel mio seno.

Breno mi segui.

Palf. Per farlo innamorar,

Hò vn certo non sò che, Che alletta, e piace allaid

Sò l'arte del ferir,

La via d'incenerir,

Col foco de miei rai.

Per, &c.

SCENA X.

Amore, Adone impatieute.

Ado, A Mor se così ardente Vn vescutio nel sen tù m'accendest

200

 $\mathcal{A} T T O$ 

O mi spegni la siamma, ò qui mi scorgi, Del belsoco che m'arde, Quella fronteserena, Più non tardar ò Dio vanne, ch'io sono, Vn'anima che pena. Am. Eccola.

### SCENA XI.

#### Venere, e detti.

Ado. V Ieni,
O amabile cagion del mio tormento
Am. Ad onta della Maga io fon contento.

Spanta Venare.

Ven. Figlio .

Am. Mia genitrice, Di già compita è l'opra.

Ade. O me felice.

Ven. Adone idolo mio, qual astro amico.

A te mi riconduce.

Ade. Cor mio à tanta luce,

Le potenze hò confuse, Am.(Le speranze dell'empia hò pur deluse]

Ven. Caro labro, Ad. Bella bocca,

Ven. Doue amor, Ad. Doue cupido,

Ven. Al bell'Idolo che adoro, Ade. Allavaga Deadi Gnido,

Ven. Vibro firali, Ado. E dardi scocea;

Caro, &c.

Qui wedessi ad un tratte annuelarsi il Cielo oscurarsi la scena cominciando l'aria à lampeggiare.

Ven. Ma qual orror più dneso,

Agl'occhi miei t'asconde, ed Austro acceso, Come semina lampi all'etra sistorno.

District by Google

Ah

SECONDO. Ah che dell'empia Maga

25

Prove son quelle.

Ado E studia ognarre,

Per frangere ai Contenti il dolce corfo.

Amo. L'ira Orgogliofa,

A' frenar volero; vedda Colei, Chi sà vantar più vigorose prone, O di Donna il furore,

Ola forza faral del Dio d'Amore:

Amanti. Con me non la prendete Che affe vi pentirete; D'affanni, e Gelosie , Dismanie, efrenesie, Le pene proverete.

Amanti .

## SCENA XII.

Tra il Denfo delle nuuole Comparisce in Aria Falsirena, Detti: lampi, e Tuoni che scorrono per l'aria.

Iù imbiuna l'aria, Più sfauilla il Cielo ? Ven-

Turbini, folgori, Falf.

Mie furie, e Demoni Nel Ciel spargete, Su tutto l'Etere. Vada in scompiglio.

Rapite Adon della Riualeal Ciglio

Ado. Bell a salujamei, tronca,

Eolo . che fiero stride. Le quercie annose.

Pen. Non temer mia vita,

Falsirena.

Meco

26 ATTO Meco licuro lei.

Che con thi downa e diua, fegue Tarin a Lampegiare e tuonare.

Scaglia le furie sue la Maga in vano.

Benche in leno alle tempeste, Ado:

Sento ò cara brillarmi il cor . Sei Mia guida, sei Mia stella, Se del Ciglio la facella,

Fida scortae del mio amor Benche &c.

Qui viene portato via per Paria Adone da va demone's apre il Colle sparifee la feena vicera nando la maritima.

#### SCENA XIII.

Venere poi Marte, e Metcurio Con Spada alla Mano.

Ven. C On teco; Aden, Aden.

Mar. O Muora Merc. Non viua.

Fenere Mentre veren Adone Ciera non vede Marte e Mercurio.

Ven. O stelle e doue.

Doue done son jo; Doue è l'idolo mio..... al me intelice:

Oferna Marte Merturio

Mart. Costui dou'c.

Merc. Dou'e.

Ven. (Finger mi lice. )

Qui e chi cercate, e che volete.

Mart. Infida;

Ouc fi cela Adone .

Fine. F qual Min bene.

Les bi. i. feligenei,

Divided by Google

Con oggetti bugiardi, Ti deludono i iguardi;

Merc. Più non li creder no.

Mart. L'empio mi addittà,

Vene. Qui d'ogni intorno,

Rimira oslerua, e spia se ascoso è Adone, Tu pur guarda Mercurio, manno girando per la scena cercandolo

orma di lui le troui,

Meglio qui Mira; Mart. Alcun non veggo.

Mert Oforte.

Mure. Anima mia milcula; e sole incolos

Mere. Forfe,

Non vdifti la voce .

Mart. Io mulla intefi,

Fosti tù sol che à vn punto.

à creder mi inducelti,

Nel mio adorato Sole. Machie d'infedeltà.

No non pianger cor mie.

Venc. Punirmi à torto o Ciel è vn Empiera.
Merc. Cosi Cicco dai sede.

d'vna femina accorta al dolce incanto.

Mars. E sciocco ancora

Credi al sospetto,

Vin. Gioud l'inganno. Mart. torna.

Torna il riso à quel labro, e Rascrena, Cor mio quella beltà.

Ven. Punirmi à torto o Ciel è vn empierà.

Mar. Can.

Mor Ch fall ...

Con tue menzogne ....

Merc. E penfi ? ...

ren. Ba ibaro ammutisci.

Mere. (Ritornero alle preci ) idolo mie

Perdon ti chieggo.

Yen. Sono di selce.

Merc. Almeno ...

ven. Son aspe forda,

Merc. O Dei quel cordifasso;

A' yn volto così bel come si accorda

Non mi dar fede no.
Perche ti inganno.
Ne creder mai da me s
Sperar pietà ò mercè.

All'aspro affanno. Se mai.

O O TO THE P

## SCENA XV.

A Rmati pur disdegno,
Fremi d'ira ver me sin la sù gl'Assi,
Che in seguirti, è crudel sarà il mio petto?
Forte scudo ai disastri.

Chi vuol stringer donna bella; Armi il core di patienza. Sofra pur chi è amante sido; Perche legge di Cupido;

E il penar con sofferenza. Chi &c.

Orca Marina con Tritoniparte sù la schena, e parte vomitati dalla stessa che formano il ballo è poi

Fine dell'Atto Primo.

B & A T-



# ATTO SECONDO

SCENA PRIMA;

Alrio delle Prigioni di Falsirenocone fosso nel mezo Adone.

A Stri barbari à pietade .

Perche mai non vi mouete
Prino qui di libertade ;
A qual fine mi tenete ;
Su parlate ;
Rilpondete ;

Aftri &c.

Milero Adon, e qual vicenda strana.
Ti preparò la sorte se questo amore,
Premio di mia costànza.
Venere è questa,
L'Aita che rii porgi à vn che t'adora.
Stà un poca poi dice.

bereffe

SECONDU, Perche mi abbandonate

A'che non accorrete.

Numi ingiusti oue siete.

Sia alquanto penoso poi da nelle furie?

Si, a, f.

Vuò sbranar . Squarciar ,

Lacerar .... ma che ragiono 5

Della batbara Maga,

Etilopra cori indegna.

Si pone in asta di pensare.

## SCENA

Falfirena viene facendo cenno & Breno most randoli Adone.

A', e l'infinuait mio foco : Bre. ( Oul m'attendi.) Ada

St. si . st. Vudsbranar.

Bre. Ohime ? Ealf. (Ardifei. Ado

terna indietro dalla paus lare pinge

Squarciar, Lacerar .

La crudel che mi tradi.

Sl, sl, si.

Half (Breno comaggio.) Bra (Non partir di qui.)

la incoragifes.

Signor ?

di Ola che vuoi qui e chitifgrona Patla, rifgondi, ò per altrui la pena .

mli

ATT Mi pagherai. Br. (Milero me) torna indietro per la paura. Fals. (Oue vai?). Narrali. ) Br. Falsire .... No'l diro mai . Ado, Ah ben inteli, Fallirena dimmi, Quel mostro, che pretende. Che delia la crudele. Br. Nulla, nulla Signor. torna indietro. False (O scelerato) li sgrida Br. ( Mi veciderà.) Fals. ( Non dubitar . ) li fà cornegio Ado. Rispondi, Che Ricerca da mè l'empia Tiranna; Br. Che tu l'ami Signor. Ado, Ella S'inganna. Br. lo per me ti configlio, Amar colei le vuoi . Fuor dal carcere vicir, e dal periglio Ado. Pria lascierò la vita . Br Evna pazzia. Ado. E pria d'amarla; Contento esporrò l'alma Di più fiero destino. (Breno) All'orrida inclemenza, và piano à Fals (Breno amarmi risolue.) Br. [ Habbi patienza. ) Tal pensiero abbandona, e in quei bei crini? L'anima imprigionar meglio ti fora, Fals. (E persualo ancor.) aparte Br. ( Taci in buon ora. ) Ado. Saiò qual aspra selce, Che più s'indura al lagrimat del Cielo Fals. (Diste d'amarmi) Br. (Hàvn'anima digelo) à parte. torna ad Adone! Con viuer vortai.

Digitization Google

Ado.

SECONDO. Ade. Breno, che più non l'amerò giamai. Br. Signora vdisti Fals. An tropppo intesi o Dio. Ado. Venere, edoue sei idolo mio. Br. Tù và meglio lo tenta, a Falfrena Forse chi sà potria, L'alma infiammar al lume de tuoi rais Hà più forza dell'vom la donna affai. Fals. (A lui voglio appressarmi.) à Breno Br. ( Più du ro affè lo trouerai de marmi, ) Falsirena s'accosta ad Adone. Fals. Adone idolo mio. Ado. Furia d'auerno , sutto in colera Ed anco vieni à tormentarmi. Fals. Ascolta, lo ferma. Ado. Ti fugito in eterno. parte Falfirena, poi la segue. Fals. Di quest'anima ò Dio ..... cost milascia Ne più Rispondi Breno, Breno leguimi dico. entranella Priggione Br. La dentro non mi intrico. Sin ch'io sono in libertà, lo voglio starui affe. E da pene; E da catene. Sin ch'io posso. Vuò che stia lontano il pie · Late Man Of :

#### SCENA

Adone che infuriato nell'oscire dolla Prigione sistacca con violenza da Fal. firena Breno.

Ado. No più lasciami.

Ferma; e se pietade, In te alberga cor mio, se forza alcuna, Hanno i pianti d'yn anima che adora, Frangi quel cor.

Bre. Breno di prega ancora.

Falf. Volgi quei lumi amati. Ado. Non tormentarmi più.

Fals. Muoui quell'alma.

Ado. Sempre lato di fasso.

Fals. E Sordo vi pricehi, Vorrai negar Pietà.

Ado. D'aspe ho l'udito.

Bre. (Siamo à peggiot partito.)

Ado: La douc Mi Rapifti,

Alla Venere Mia tornami ingrata, Alma dilhumanata.

Fal. Non t'adirar mio bene.

Ade. Io tue bent di Cocito, tatto adirate Mostro sarò per te tiranna Donne di me omicida, Toglitià Queste luci, Innolati al mio aspetto.

Falf. Placa le furie .

Ado. Parti, fuggi non posto; Più fissarmi in quel volto, Rimirar quel Ogetto.

Fluf Tanto Rigor.

Asia. Non pattiancor; il petto,

In Redby Google

SECONDO.35 Via mi lacera, e fuena, Nel seno mio ti satia .... ah più non posso, Frenarsu gl'occhi il pianto. Se giàlanguente, e lasso, Bre. (Sempre lo dilli che farà di fasso. ) Manca lo Spirio, va mancando Suiene il cor, langue il piede, mi oprime l'a Ima, e i fenfi vn rio Martoro. e ita, io Manco, io Moto. Qui ende fopra il Sasso Falsirena to sostiene, e poi Breno. Falf. Breno presto qui accorri. Bre. Su mio Signor, Sia Malederro amor . Falf. Qui cu l'appoggia. Bre. Sul Marmo, Lo appoggiano sui Saffe. Mal può addaggiarli. Falf. Soura Molli piume, Tosto il vedrai; e insieme, ammelino quel cor ch'auca di scoglio. Bre. | Qualche nouello imbroglio. ) Falf. A me lo lascia 5 Bre. E che far vuoi ...., che far. Li lena Falfrena destramente l'anello. Falf. Furto Men bello, Fe prometco nel Ciel, .... Breno l'annello, Li mostra l'anello To l'inuolai. Bre. Affe di peggio Micredeuo affai. Faif. Taci e rimira addello l'arte Mia. Bre, Maledetra coftei ela (Magia.) Qui fà un meante mo grando ta venga. Se vn inferno del viuente Cieco carcere tu fer. A vn Mio cenno Qui repente, Tosto cangia, la delizie i exucei refi

ATTO Si cangia l'Atrio in una stanza, e il sasso in un letto . .

## CENA

Breno stupido và per la scena girando. Veraggii, ò folle,e doue vai. Osferuo qui, che si ttà meg lio assai. Bre.

Qui compariscono vaire gratie.

Su letto de Gigli, Mie diue vezzole,

spargete di Rose,

Qui placido vn Nembo,

Danae faro del mio bel Gioue in Grembo. Ado, Ciel chi mi torna in vita.

Torna à respirar Adone.

Bre. Egli respira,

Fals. Stendi la man di neue.

Ado. O bella mano,

Da cui il languido cor vita riceue; Ma doue son da quale, Qui Adone si ferma supido offernando.

Fiamma dolce, e nouella, Sento legarmi i fensi.

Bre. (O quefta è bella : ]

Ado. Que son jo, in qual loco,

Bre. (S'oggi non impazifce, ei non fa poco.)

Ado. Venere ... ch fuggi fuggi, Ti da bando il mio cors tu fola, d Dio Sei il mio ben l'idol mio,

Fals. Tu di quest'alma solo Sei l'vnico Conforto.

Bre. (A gonfie vele và la naue in porto.)

Ado. Senza di te mia vita, Viuer più non potrò

Fals, Senza te, deato,

FILE-

viuere più non posso. Bre. (Credo ch'abbia costei. Cento demoni adollo . 1 Ado. Andiam mio core Fals. Vengo, & ailaccio al sen mio dolce amore, Cara vita, Falf: mio contento, Ado. Là sul polo, Fals. Tra se ssere, Ado. Non si gode, Fal s. non si dà 3 Ado. Tal delizia, Falf. Tal piacere, Ado. Che s'agguaglia à quel ch'io sento, Cara; Partono abbracciati . SCENA V. Giardini di Venere con Fontane-Venere, Amore, che la viene confolando. Am. A Adre consolati, Non pianger più, Con noue, E sperte proue, Riddur saprò il crudele in servità. Madre &c. Ven, Per me estinto è il contento, Se è amor delulo, e Venere Ichernita . Am. Forse disperi-Ven. E ciò che più mi spiace, E deli'anel la perdità fatale; Am. Eh che quel Dio,che hal'ale.

COND

Con le quadrella suc dell'empia maga, Saprà abbatter gl'incanti, yen. Ah figlio più non hai, Nella satetra tua dardi bastanti

Am. Non hò dardo che batti ? ora vedrai; Se della madre offela, Saprà adirato amor vendicar l'onte.

Ven. Che fatai?

Am. Che farò i nel cor d'Adone,

tinto

Finte di Lethe in l'onda

Dardo vibrar faprò narbaro, e fiero

Sì che di Eal firena

Egli ritenga la memoria spena

Ven Magnanima è l'impresa

Am. Or volo all'opra

Len. Lo strale più possente d figlio adopra

Len. Lo strale più possente d figlio adopra

### SCENA VI

#### Venere sola piangente -

A qui sola alle pene, doue, Che so, che penso, oue mi volgo, ce Del figlio, e di sue proue.

Troppo teme il cor mio, Adone e doue sei Idolo mio.

Aure voi passaggiere, Che qui intorno volate; Moueteui à pietare, Piangete al pianto mio.

Adone e doue sei Idolo mio.

Did Veners fain feraccolta plangendon.

#### SCENA VIL

Sopraviene Marte, che alla veduta di Venere che piange si ritira dieuro adi pua sente per odir che disorve poi Mercurio

War Cle che veggo ella piange.)

Il cormence it delete.

Il tormento il dolore, Piangi Venere, piangi, Piangi Misero core.

Mer. Orche Mi arrechi .

Mar. ( Taci è che t'osserus .

Ciò che finger qui voglio.

Qui Venere she staua in se raccolta si desta,

Pen. Quando à Dio luci amorole,
Tornarete a consolarmi.

Marse the li rifponde in forma d'Eco.

Mart . Consolarmi -

Ven. Quai voci ascolto Stà un poco è poi terna

Quando è Dio luci amorole

Tornatete a consolarmi.

Mart. Consolarmi.

Ven. Su che dite ...

Voi potete le volete.

Mar. Se volete.

Ven. Chi nisponde a mie voei...

Men titrole.

Con vn guardo ferenarmis

Mar. Serenarmi.

Vene. Ma chi frà queste piante,

m'accresce il duolo,e prende à sefectzat moco

Mar. Eco.

vene. (Qui frale fiepi d'oro)

Sei tù che gioco fai deil'amor mio.

Mar. Io.

Ven. Eco adorata almeno)

Dona ripolo al mio lamento al grido.

Mar. Rido.

Ven, Tù pur ridi d'erndel, dhe più pietoso)

Mar. Mici.

Ver. F co Adon loue lei.

TTO Mar. Son qui Spietata, Ven. (Milera me ) Venere alla vifta di Marte. e Mercurio, Si volge furibonda da un lato della Scena fingendo di [gridare, contro di False Ah indegna, Alla vista di Matte . Ti inuoli, c fuggich, Meco d'he vieni fi volge aftata a Marte Vieni mio bene vecidi; Seguimi Marte impiaga, Falsirena la Maga Merti (Ofcaltra) Mart. Che fauella Merc. Ella delira . Ven. (Gious il finger Jaccorris Pria che colei s'inuoli, Al mio furor all'ira, Su apprestami l'acciar. Merc (Lopud meglio ingannar.) Wen Ah che più tardi, lo và affrettande Mar. Come le sola, Te qui trouzi te viddi! ven O cicco e non vdifti, e non vedefti, Falfirena fuggir ! Merc. (Donna lagace.) Fee. Che ferirmi volea. (di prima Più sola non mi aurai, torna alla fintiane Ti vceiderò . Il corti sbranerò femina rea Mart: Tù non cercasti Adone ? Non lagrimasti? Ven, loricercar d'Adone ? Guardimi il Cicl, te solo, Sospitauo mio ben, mà d'improuison A ricercar d'Adone, Qui venne la luperba, elà fermossi,

iğ.

C OND Doue al Sol fà speglio, Il vagorio. Merc. ( Si può schernirlo meglio ) Mart. Mercurio vdisti 3 Ven. ( Valle la frode ) Merc. Inteli . Mari. E crederli poss'io; Ven. Barbara il ferro, Fa la finzione diprima Stringer contro di me .... Mart. No più non t'adjrar, Ven. Marte fe m' ami Per me vendica i torti ? Per me il fallo punisci. Mar. Non dubirar, Ven. Tu dell'error la guida ? Quell'empia suplicante, A chiedermi perdon quiuj dinanto Mar. Placati, al tuo Cospetto, La condurrà. Ven. Spictata vendicarmi All'or saprò co le più orrende pene? Mer. (O come finse bene) Mar. Per te mio ben accorro alla vendetta]. Pria che tramonti Febo, Adone, e l'empia à me punir s'alpetta ] Per quella, Guancia bella; : 1211 Io l'armi stringero E tutto fulminante, A prò del tuo sembiante, Le straggi auuenterà . . .

SCE

## SCENA VIII.

#### Venere : e Mercurio

Non. V'A' importuno lo legui, e lo fomen-

Credermi rea beche innocente io sia.

Men questa volta ti inganni anima mia.

E ben vedesti.

s'assentij col filentio alla sua freder.

Ten. Empis e qual frode,

Mere Eh via non scherzar meco.

Stoito o bella io non fon le Matte e cieco ...

Ven. (Fi si morde di rabbia;

Mere. (Ahi pena,) và fà pur ciò che el pia con l' yen, Se pria Adon non amai à cuo dil secto a

Ang in duct pel crip ep, e q, oto

In vilupar quest'alma.

Mere (O core infido)

ape Suchiar il mele.

Men. (Obarbata e crudele)

Inconerir fenice ;

(Cofinan fosse it vera.)

Men. Ome infelice.

Tel dico se nol sai ,

Voglio abbracciar, e stringere;

Ch i voglio .. Lalcia di giti penar.,

per me non fospirar,

Li configlio dat pace al tuo cordoglio Teli diso &c.

SCE

#### 3 E G O N D O. 43

## SCENA IX.

#### Mercurio solo.

Mer. Osi parte: e mi lateia; e in me più
serpe
Senza pièrade il soco: à suo dispetto.
La crudel co fauori.
Vincer ben io sapià: sist risoluo.
A prò della riranna.
Stringer vinto à marte il brando, e l'armi l'
Così nel duolo incerto.
Ciò che non hebbe amore aquisti il mento.
Tri Sola the consolami.
Gradita mia speranza.
Le pene.
Le catene.
Contento sossiro consalda se
Pur che vn di habbi mercè
La mia costanza. Tu sac.

## SCENA X.

ortile che introduce à luoghi delizioh di Falsirena, Adone Cortegiato da Damigelle.

Ra delizie, e trà contenti à
Viui lieto amante core;
Già nel porto del piacere;
A godere,
Ti guidò l'aftro d'Amore.

#### SCENA XI.

Falfirena, Adone,

Ado. A Bella accostianci.

Falf. Per goder col bel mio nume,
Belle voi qui mi spogliate.
Di quell'acque entro gl'ymori y
Vuoche l'alma si ristori,
Trà delizie sospirate.

#### SCENA XII.

Breno che tutto furioso sen viene.

Br. PResto non piu che sate! va furibondo par

Alla fuga, allo scampos.

Fal.Ferma.

Br. Più non tardate; d'ogni interno,

Serpe del foco, e in vn del ferre il lampo?

Ado. Parla che auuenne mai.

Fals. Breno dimmi che fu.

Br. Per suggir da colui non posso più. Si getta

SECUALDO.

*à terra stanco.* F*als* . Narrami quai tim

Fals. Narrami quai timori,

Ado. Scopri fauella ò Dei, Fals. Breno su via,

Br. Mà quasi vi direi ....

Ado, Quai sciagure,

Fals. Quai Casi, Ado. Patla più non tardar.

Br. Per lo timor non posso respirar?

Fals. Ma cher'affanna.

Br. Ohime.

Ado. Sorgi. Qui li leur

Fals Corraggio. Surjuven Br. Tutto di sdegno armato,

Vibra gl'vltimi scempi

Ado. Stelle, che sento.

Fals. E chi.

Br. Che giunto forse, e qui. Si ponne in atto di paura.

Ado Alcun non veggo.

Fals. Narrami presto . ...

Br. Constraggi, e con Ruine ei della Reggia.
Oltrepalsò il Confige.

Ado. O' acerbo fato.

Br, E doue guardan.

Que Pithoni que Cerbeti, que Mostri L'alte mura Reali, Tutto Restò abbattuto,

Dai fulmini fatali.

Fals. O cruda forte.

Br.Rompe scatena, atterra,

Fà di tutto Ruine, straggi, e moste

Ado. Scoprici il traditor!

Fals. L'empio palela,

Br. Egliè colui, ...

Ado, Chi Mai!

Pr

Onel grande

Br. Quel grande ..... Fals. Ester chi può.

Br. Il nome di colui Mi fi scordo

Ado. Questo e chi fia, che di sua destra all'ire, fa che l'etra s'assordi,

Br. Non mi imendefte ancor.

Fals. No.

Br. Che balordi. Ado. Forle, è lostigio Re de Cupi abbisti.

Br. Eh.

Eats. Questi è marte.

Br. Al fin pur mi intendefte?

Dopo tre milla volte ch'io vel dest.

Fals. Quel barbaro, che cerca.

Mde. Ah me infelice.

Flas. Non dubitar cor mio.

Bre. Dite, e d'Adone.

Brama l'vitime straggi.

Fals, Ineeli quefti,

E di venere impulso :

Ado. Que m'alcondo. Lo trat ene falfirena,

Fals. Che pauenti, che temi à tuo fauore Tosto saprò adunar armi, e Guerrieri,

Cauto, e sicuro intanto, Togliti tra que Asili all'empio sato, Che di Marte seroce,

Benche donna mi sia saprò à dispetto; Serbatti in vita ed annodatti al petto.

Ado. Parto cor mio.

Fals, Si vannt.

Adr. (O doglia iia)

Si volta amorofo à falfirena. Dim-non u Scorder (Aura mia.

Fals News freday to a - The

tao. Louis a position a rante

Pupille sare, e belle,
In pene ogn or viurò,
Sia ch'io non riuedrò,
I rai di quelle stelle.
Souttengaui.

## SCENA XIV.

Fals, B Reno per sin ch'io riedo.

Ta sa scorta al mio Nume.

Bre, Affe fe vedo.

Qualche bruto scompiglio, Con Pali al piede rosto me la piglio,

Fals. Non pauentar bench'io da lui lontana;

Per riserbarlo in vita;

vicir sarò sin la da stigij Regni;

Idre, Cerberi, e mostri, e in sua difesa;

Scattuero il profondo.

Bre. Se questo fai Micelo all'altro Mondo.

Fals, Chi crede farla me,

Quanto li inganna;
So accorrazitionar,
La via dell'ingannar,
E sono quando voglio;
Or cara ed or tiranna, Chi &c.

#### SCENA XV.

Breno poi Marte, e Mercurio furi bondi Precipitandogl'Archi rouinandoi luoghi.

Br. Non è tempo d'induggi, Ratto veloce il piè .... Ma quai Rumoti qui seguono le ruine.

Mar. Atterrate, Diroccate,

D.C

48

Distipate, Br. Milero mes wa Breno stolto per Scena,

A celarmi qui volo .... o me infelice,

Di quà, di là,

Oue mi alcondo, qui escono Marte, e Mer-

Mar. Olà ferma, chi sei

Br. Dhe per pietà si inginochia nel Mezo

Mar. Adone oue,

Mer. Discopri,

Fa'sirena oue ando?

Br. (Che dirò mai ) Signor io non lo so.

Mar. Empio si ardito, Fingi di non saper !

Br. Io lon spedito,

Merc. Presto mi suela, Fingono dar Mano all

Spade

O' suenato cadrai,

Mar. Costui s'recida!

Bre: Dhe fermate,

Mer. Cada,

Trafficto in braccio al l'ire,

Bre. Signor si, Signor no, non so che dire?

Mar. Scioceo, che parli, sorgi, e qui ci scopri

Oue Adone s'ascole, La Maga oue suggi,

Br. Perche alla prima non mi dir così.

Merc. Più non cardar.

Br. (Affèli vuò ingannar.)

Mar . Parla fellone .

Bre. Senza toccar il suolo;

Di Falsirena in braccio,

Se n'è sparito A lon per l'atia à volo ?

Merc. O Donna rea;

2

Mar. O femina spierata.

Bre. (Afte gli l'hò ficcata.)

Mar.

45

Mar. Andiam Mercurio,
Ch'insieme vniti, e forti,
Dell'empia Maga abborrerem gl'incanti.
Mer. Tù che nel ciel maggiori,
Primo ergesti i trionsi,
Meglio di donna imbelle,

Ben trionfar saprai. Br. [Quando partono mai ]

Mar. Verso il castello, Trarrem rapidi il piede, Doue di sue magie,

Tratta colei co'maggior forza l'arte;

Così Venere vegga, Che i torti suoi sol vendicar può Marte,

Per bella, che adoro, Mè caro il pugnar; Per luci divine Frà straggi, e ruine, Saprò trionfar. Per, &c.

#### SCENA XVI.

Breno che li osserua dietro, poi sopraniene Venere.

Br. I Mbrogliarla à coloro,
Aftè non feci poco;
Voglio tosto partir, per quel ch'io veggo,
Non c'è troppo buon aria in questo loco.
Mentre unol partire vede Veuere nè sà done
celarsi Breno.

Ealfirena.

- Ven

Weu. No più à me non v'ascondete.

Vaghe luci del mio sol.
Col suellatmi doue siete.

Luci belle voi potete, Trar quest'alma fuor di duol-

Mà qui Marte non veggo,

E nel eccidio orrendo. Oue gran parte dell'eccelse moli,

La fiamma diuore.

Br [Doue fuggir non so Juon sa doue nasconders.

Stà del mio fol l'amabile beltà.

Machie coltuit

Qui vede Breno li và incentro lui vuol fugire,

Br. [Qualche altra noute.]

Ei della Maga è il seruo; forse questi,

Di quanto auuenne,

Darmi saprà contezza.

Non pauentar ascolta;

Br. Signora ho vn certo affar, vn altra volta.

Br. [O fciagura )

O questa no che non mi fa paura.

Ven. Perche fuggi, e quegl'occhi, Ver me volgi si fieri;

Br. Signorano con lei, Discorre volontieri.

#### SCENA XVII.

Odes Amore di dentro Venere và auticinandosi que odesi la voce, Breno si và ritirando poi esce Amore che insegue Adone con altri Amorini.

Am. D B miei firali Teueri, di denero

Ado.

Digitized by Goog

Ado. Non cederò. Ven. Quai voci . Ado. Stelle numi , foccorfo . Bre ( Io vo lontano .) Ven. Questi è il mio ben . Escono Amore, a Adone inseguito da amorini. Am. Berfaglio. Resta, ò superbo dello stral ch'io scaglio. Mache veggo. Mentre Amore ferifee Adone forge di fosteres gran mostro : il quale all'invocatione di Gione. fatte da Venere viene falminato da Gione che comparisce sa l'Aquila. Ven. Cor mio. Ado. Stelle qual mostro 1 Ves Figlio non pauentar, Am. Sù miei seguaci, E co'dardi, e co'faci, Il cor d'Adon piagate incenerite. Ado. (Falfirena oue fei!) Ven Mostri dell'empia dite, Gione giusto dal cielo, Scagli contro di voi vindice il telo . [Gionesta Gi. O la furiespietate, l'Aquila. Nel Erebo profondo, Ice precipitate. precipita il moffro . Ado. Ah, che di nouo in Seno, Sparifce Gione su l' Aquela . Amorolo vn ardor ogn'aitro foco , Quali nell'alma mia or'rende ettinto. Van. Abbracciami cer mio. Ado. Amore hai vinto. Ven. Perche nube di duolo, Figlio più non offuschi i mici cuntenti 5 Vola à Marte; e lontago, Da me accorto lo guida. Am. Madre non dubitar in me confida?

Dia and by Google

#### SCENA XVIII.

Venere, Adone.

Ado A Torto ò cieco nume,

Cerchi di condannarmi,

Ad amarejbelta non più gradita.

Yen. Portentola ferita;

Vieni cor mio,

Ado. Il tuo voler fecondo.

Ven. Par che m'ami per forza:

Ado. Ah che quell'altra fiamma,

Non ben anco s'ammorza.

Ven. Quelo labro, quell'occhi,

Questa guancia amorosa, questo seno,

Vedrai se in te mio Sole,

Render fapra ogn'alero ardore estinto,

Abbracciami cor mio.

Ado. Amore hai vinto,

Ven. Lungi da Marte, ò caro,

Dalla Maga lontani,

Tosto suggiam à miei reali alberghi,

Trà delizie, e contenti,

Godrai bearle luci ,

Entre tenere piume in dolci amori .

Ado. Ah che quasi di nouo m'innamori.

Ven. Dammi la man cor mio. Li da la mane.

Ado. Bella destra & mi leghi,

Che quest'alma tornain te. Mi inuaghisci mi innamori,

E con fiamme, e con ardori,

Nouo foco suegli in me . Bella, &c.

Ven, Caro viso m'incateni,

E frà lacci leghifi cor :

Di quegl'occhi così qaghi. Più m'accendi più m'impiaghi

Con l'amabile splendor. Caro, &c.

Segue il Balle d' Amerini.

Fine dell'Atto Secondo.

AT-

# ATTC TERZO. SCENAI.

Castello con Porta secreta.

Falfirena, che esce con Breno dalla Porte.

Bro .

A poi d'Adone, Che segui, che ne sù l Di Venere, e d'amor Preda restò. Possibile.

Bref. Che più .... partiamo.

Fals E doue. Falsirena non bada el la partenza. In qual terra, in qual parte

Guidorno glempij, o Breno il mio bel Sole,

Bre. Ma saperlo , e chi può!

Fals. Lo sapra Falsirena.

Bre. Eh non curar di ciò; tosto da Marte;

Cerchiam la fuga.

Falf. Pria di fuggir delio . Saper dell'Idol mio.

Br. Puoi più sicura altroue,

Cercardilui.

Falf. Di mie tremende proue,

L'yltima tù yedrai ma la più grande.

Bre. Si và ben ma di qui partiam Signoras

Falf. Breno vno, che la vedi.

Pria, che Febo nell'onda Pallido ammorzi i biondi raggi fuoi.

C 3

700

ATTO

Bre. Pur che partiam di qui sa ciò che vuol.

Fal M'attendi non partir. s'innia ver se il Cast.

Bre. No più colà non gir.

Br. la trassiene.

Fal. Vn sol momento.

Non tardero'.

Bre. Se troppo tardi, lo parto.

Che affe non vuo morir per complimento.

Fal. No non temer , che a te verto frà poco. Falfirena s'inuia verso il Castello.

Br. Non t'arischiar, che non è cauto il soco .

Affe la vuò lasciar,

Più non la vuò ferpir.

Cerca folo,

O di farmi spiritar,

O di farmi vn di morir i

Qui comparisce sopra la porta Falsirena con libres coperto chiamanao Breno.

Falf. Breno t'accosta.

Br. Ohibà.

Falf Adon vedrai.

Br. Curiofica non ho.

Ealf. Qui di stige oue maestra, qui volge il libro

Dai profondi, e cupi abbilli,

Tosto vicite. si veggone per aria demonti Br. El che lo dissi Br vuol part. Del lo fà restare Fals. Fermati non temer.

Bi. Que misfaluo.

Eals. Vile che sei .

Br. Non fenti,

Lo strepito i rumori.

receipted the

Fal. Lascia ò Breno itimorise ti confida,, Sicuro in questa Carre.

Br. Tutto và ben pur che non venga Marte

Walf. S'egli qui vien tù fà corraggio, e meco, Seguil'ardir.

Ad.

55: Br. Addio non vuò morir.

Falf. Sciocco t'atresta.

Bre. E poi ..

Falf Marte schernito Tù scorgerai dall'orride mie posse

Bre. E troppo fiero.

Ealf. Siaffiche vuol ; allor che qui egli fpunta ,

Non ti fmarir, ma offerua,. Che di mia verga à vn gire,

Cangerem forma, espoglia.

Br. Qui di nouo m'imbroglia. Ealf. Del cieco Baratro,

Crude Teffoni, Venite à me.

#### SCENA

Marte, e Mercurio, che escono dalla porta dell' Caftello impensos cercando Falfirenu.

Detti

Mar. T'Empia douen ando? Mer, L. Collei dou'e

mentre la cercano sparifee il Castello per aria 2 8 parte fotterra restando vasta campagna camo biandofi Falsie Brein Mori Egitico

Falf. (Breno corraggio)

Br. [ Doue sono ... chime ]

Fals [ Sappi finger ]!

Br. [ Il piede , In su l'orme vacilla]

Falf. Non dubitar ..

Merc, Offelle ... Mar. E quale agl'occhi

qui Marce, e Mercurio refiano atconiti non fair pendo one si siano.

Fox-

Foraftiera, e romita, Terra ci s'appresenta . Que è il Castel Mere. Peraria, Dalla maga lo traffe, La forza, e l'ardimento. Mar. Ma qui v'è gente. Br. (1) me infelice. ] Falf. [ Taci. ] Merc, Inoltriamci ! Falf. [ Ela frode, Meco tù fegui ardito. 7 Br. (Gia mi do per spedito.) Mar. Voi che di questo Cielo, Isconosciute à noi l'aure beuete, Palesate chi siete. Fals. Noi fiamo egitij, e abbiamo, Virtù che à noi procura, E in questa parte, ein quella, Gl'alimenti di vita. Br [ O questa è bella . ] Merc. Augnri fiete .. Fall Apunto; e à noi è dato, Predir le sorti, ein yn spiegar degl'astri, La mente lor qual fia. Bre. (Prendo corraggio) anch'io sò di magia. Mar. Esploratrice già che sei mi suela, Se di scambieuol face, Ardefarfalla al focolidol mio. Bre E Infino qui so indoninarla anchio) Falf. Le linee di tua fronte, lo guarda in fronte? Lascia pria, che discopra... Stendi la destra... li guarda la mano. Veggo, Di Venere sul monte, Linea fatal, che addita Chiara in colei l'infedeltà apparente.

57 Mar. E tu? qui Bono s'intimorisce. Bre. (Misero me) dhe dilli Che in su quest'ora io non ci vedo niente, Falf. Di mia mente prefaga. Ei pur approua quanto, A te suela il pensiero, Tù che ne dici. (Dilli che è ver) Bre. E vero . Pals. Anzi colei il riuale . A se rapi qual se prometeo il Sole? Bre. Tutte tutto lo vuole. Falf. [ Taci ] Mar. Che far possion Bre. (Non sero mago anch'io.) Falf. E perche assiduo Adone, L'ombre del duol, All'amor tuo non rechi, Al Falsirena il guida Mar. A Falfirena. Pal. Per Adone colei sospita, e pena : Mar. Volo all'infida ... Fal. le ferme . Fals. Aspetta; e là ri porta, Doue quei colli erbosi, Smaltandi verdi fronde il dorfo ai venti, Dietro à quelli ti cela: ini vedrai, Venere, e Adone vniti. E da te, e dalla maga, Ratti cercar lo scampo, E dei fulmini al par farsi quallampo. Mar. Gran donna è questa, Che ne dici. Mer. Intefi, e ben più volte, Che menzognera ell'è ti dispiegai. Mar. Ben tofto col riusle

Falf. (A mio fuuer giouò la frode affai)

Forza è attenderia al varco,

Qui perla via più incognita, e romita; Merc. Cloche tù vuoi, Br. (Quando facia partica)

Hab-

Distipate,

Br. Milero me; va Breno stolto per Scena, A celarmi qui volo .... ò me infelice,

Di quà, di là,

Oue mi alcondo, qui escono Marte, e Mer-

Mar. Olà ferma, chi sei

Br. Dhe per pietà si inginochia nel Mezo

Mar. Adone oue,

Mer. Discopri, Faistena oue andò

Br. (Che dirò mai ) Signor io non lo so.

Mar. Empio si ardito,

Fingi di non laper !

Merc. Presto mi suela, Fingono dar Mano all

Spade

O' suenato cadrai,

Mar. Costui s'vecida!
Bre: Dhe fermate.

Mer. Cada .

Trafficto in braccio al l'ire;

Bre. Signor si, Signor no, non so che dire ?

Mar. Sciocco, che parli, sorgi, e qui ci scopri

Oue Adone s'ascole, La Maga oue suggi,

Br. Perche alla prima non mi dir così.

Merc. Più non tardar.

Br. (Affèli vuò ingannar.)

Mar . Parla fellone .

Bre. Senza toccar il suolo;

Di Falsirena in braccio,

Se n'è sparito A ion per l'atia à volo ?

Merc. O Donna rei;

Mar. O femina Spierata.

Bre. (Affe gli l'hò ficcata.)

Mar.

SECONDO.

43

Mar. Andiam Mercurio. Ch'insieme vniti, e forti,

Dell'empia Maga abborrerem gl'incanti.

Mer. Tù che nel ciel maggiori, Primo ergelli i triopfi.

Meglio di donna imbelle

Ben trionfar saprai.

Br. [Quando partono mai ] Mar. Verso il castello,

Trarrem rapidi il piede,

Doue di sue magie,

Tratta colei co'maggior forza l'arte; Così Venere vegga,

Che i torti suoi sol vendicar può Marte, Per bella, che adoro,

M'è caro il pugnar :

Per luci divine Frà straggi, e ruine,

Sapro trionfar. Per, &c.

## SCENA XVI.

Breno che li osserua dietro, poi sopraniene Venere.

Mbrogliaria à coloro. Affè non feci poco ; 1:

Voglio tosto partir, per quel ch'io veggo, Non c'è troppo buon aria in questo loco. Mentre upol partire vede Venere ne sa done

celarfi Brepe .

Ealfrena.

VL 1 1 70 Wes. No più à me non v'ascondete, Vagheluci del mio fol. Col suellarmi doue siete, Luci belle voi porete, Trar quest'alma fuor di duol.

Mà qui Marte non veggo, E nel eccidio orrendo. Que gran parte dell'eccelle moli,

La fiamma diuore.

Br [Doue fuggir non so ]non sa doue masconders. Ven Forfecelata.

Stà del mio fol l'amabile beltà .

Machie coltuil

Qui vede Breno li và incentro lui vuol fugire,

Bre [Qualche altra noutta .]

Ven. Se non m'inganno,

Ei della Maga è il seruo; forse questi,

Di quanto auuenne,

Darmi saprà contezza.

Non pauentar ascolta;

Br. Signora hò vn certo affar, vn altra volta. Ven Non fuggir ..

Br. [O sciagura )

O questa no che non mi fa paura.

Ven. Perche fuggi, e quegl'occhi,

Ver me volgi si heri;

Br. Signorano con lei, Discorre volontieri.

## SCENA XVII.

Odefr Amore di dentro Venere và auticinandosi que odesi la voce, Breno si và ritirando poi esce Amore che insegue Adone con altri Amorini.

B miei strali Teueri . di debito Barbaro luggi in vano Ado.

District by Google

Ado. Non cederò. Ven. Quai voci. Ado. Stelle numi , foccorfo. Bre ( lo vo lontano .) Ven. Questi è il mio ben Escono Amore, a Adone inseguito da amorini. Am. Berfaglio. Resta, ò superbo dello stratch'io scaglio. Mache veggo. Mentre Amore ferifee Adone forge di fosteres gran mostro : il quale all'inuocatione di Gione. fatta da Venere viene fulminato da Gione che comparifice sa l'Aquila. Ves. Cor mio . Ado. Stelle qual mostro 1 Ven Figlio non pauentar, Am. Sù miei seguaci, E co'dardi, e co'faci, Il cor d'Adon piagate incenerite. Ado. (Falfirena oue fei!) Ven Moffri dell'empiadite, Gioue giusto dal cielo, Scagli contro di voi vindice il telo. [Gionesia Gi. O la furiespietate, l'Aquila. Nel Erebo profondo, Ice precipitate. precipita il mostro. Ado. Ah, che di nouo in feno, Sparifce Gione su l' Aquela . Amorolo vn ardor ogn'altro foco, Quali nell'alma mia or'rende estinto. Ven. Abbracciami cer mie. Ado. Amore hai vinto. Ven. Perche nube di duolo, Figlio più non offuschi i mici contenti 5 Vola à Marte ; e lontano, Da me accorto lo guida.

Am, Madre non dubitar in me confida?

In and by Google

#### S.C.E.N.A. XVIII.

Venere, Adone.

Torto ò cieco nume,
Cerchi di condannarmi.

Ad amarefbelta non più gradita.

Ver. Portentola ferita;

Vieni cor mio,

Ado. Il tuo voler secondo.

Ven. Par che m'ami per forza:

Ado. Ah che quell'altra fiamma,

Non ben anco s'ammorza.

Ven. Queko labro, queltocchi,

Questa guancia amorosa, questo seno,

Vedrai se in te mio Sole, Render saprà ogn'altro ardore estinto,

Abbracciami cor mio.

Ado. Amore hai vinto,

Ven. Lungi da Marte, ò caro,

Dalla Maga lontani,

Tosto fuggiam à miei reali alberghi,

Trà delizie, e contenti,

Godrai bearle luci .

Entro tenere piume in dolci amori.

Ado. Ah che quasi di nouo m'innamori.

Ven. Dammi la man cor mio. Li da la mane.

Ado. Bella destra 6 mi leghi,

Che quest'alma torna in te. Mi inuaghisci mi innamori,

E con fiamme, e con ardori,

Nouo foco luegli in me . Bella, &c.

Ven, Caro vifo m'incateni,

E frà lacci leghifi cor :

Di quegl'occhi così vaghi.

Più m'eccendi più m'impiaghi

Con l'amabile splendor. Caro, &c.

Segue il Ballo d' Amerini.

Fine dell'Atto Secondo.

AT.

# T TERZO SCENA I.

Castello con Porta secreta.

Falsirena, che esce con Breno dalla Porte.

A poi d'Adone, Che segui, che ne stil Di Venere, e d'amor Preda restò. Possibile.

Bref. Che più ... . partiamo.

Falf E doue. Falferena non bada al la partenza In qual terra, in qual parte

Guidorno glempij, ò Breno il mio bel Sole.

Bre. Ma saperlo , e chi può!

Falf. Lo saprà Falsirena.

Bre. Eh non curar di ciò ; tosto da Marte ;

Cerchiam la fuga.

Talf. Pria di fuggir delio, Saper dell'Idol mio .

Br. Puoi più sicura altroue,

Cercar di lui.

Falf. Di mie tremende proue,

L'yltima tù yedrai ma la più grande.

Bre. Si và ben ına di qui partiam Signorad

Falf. Brenovno, che la vedi ..

Pria, che Febo nell'onda Pallido ammorzi i biondi raggi fuoi.

ATTO

Bre. Pur che partiam di qui fà ciò che vuol.

Fal M'attendi non partir. s'innia ver je il Caft.

Bre. No più colà non gir. Br. la trastient.

Fal. Vn fol momento,

Non tardero.

Bre. Se troppo tardi, io parto.

Che asse non vuo morir per complimento. Fal. No non temer, che a te verrò frà poco.

Falfirena s'inuia verso il Castello.

Br. Non t'arischiar, che non è cauto il soco .

Affe la vuò lasciar, Più non la vuò seruir.

Cerca solo,

O di farmi spiritar,

O di farmi vn di morir i

Qui comparifee sopra la porta Falsirena con libres coperto chiamanao Bigno.

Falf. Breno t'accosta.

Br. Ohibà.

Falf Adon vedrai .

Br. Curiofità non ho:

Ealf. Qui di stige oue maestra, qui volge il libro

Dai profondi, e cupi abbilli,

Tosto vicite. si veggono per aria demonti Br. Eli che lo dissi Br vuol part. Del lo fà restare

Falf. Fermati non temer.
Br. Oue misfalue.

Eals. Vile che sei.

Br. Non fenti,

Lo strepito i rumori.

Fal. Lascia è Breno itimori, e ti confida, sicuro in questa Carte.

Br. Tutto và ben pur che non venga Marte.

Malf. S'egli qui vien tù fà corraggio , e meco , Seguil'ardir,

Ad.

B. Addio non vuò morir.

Fatf. Sciocco t'arresta.

Bre. E poi :-

Fall Marte schernito,

Tù scorgerai dall'orride mie posse

Bre. E troppo fiero.

Balf. Siaffiche vuol ; allor che qui egli founta ,,

Non ti fmarir, ma offerua, Che di mia verga à vn gire, Cangerem forma, espoglia.

Br. Qui di nouo m'imbroglia.

Ealf. Del cieco Baratro Crude Teffoni,

Venite à me.

# SCENA II.

Marte, e Mercurio, che efcono dalla porta dell' Caftello impensos cencando Ealfrenn.

Desit.

Mar. T'Empia douen ando? Mer, L. Conei dou'e?

menere la cercano sparifee il Castello per aria , e:

parte fotterra refrando vasta campagna camo biandofi Fulfi o Brein Mori Egitii o

Falf. (Breno corraggio)

Br. [ Doue fono ... chime ]

Falf [ Sappi finger ]

Br. [ Il piede , In sù l'orme vacilla]

Falf. Non dubitar ...

Merc, Offelle ...

Mar. E quale agl'occhi

qui Marte, . e Mercurio reffano atconiti non faspendoone si siano.

55:

ERZU. Mar. E tu? qui Bono s'intimorisce. Bre. (Misero me) dhe dilli Che in su quest'ora io non ci vedo niente, Falf. Di mia mente presaga, Ei pur approua quanto, A te suela il pensiero Tù che ne dici. (Dilli che è ver ) Bre. E vero . Pals. Anzi colei il riuale. A se rapi qual se prometeo il Sole Bre. Tutte tutto lo vuole. Falf. [ Taci ] Mar. Che far poss'io Bre. (Non seno mago anch'io.) Falf. E perche affiduo Adone, L'ombre del duol, All'amor tuo non rechi, Al Falsirena il guida Mar. A Falfirena. Pal. Per Adone colei sospita, e pena. Mar. Volo all'infida ... Fal. lo ferma. Fals. Aspetta; e là ti porta, Doue quei colli erbosi, Smaltandi verdi fronde il dorso ai venti, Dietro à quelli ti cela: ini vedrai, Venere, e Adone vniti. E da te, e dalla maga, Ratti cercar lo scampo, E dei fulmini al par farsi quallampo. Mar. Gran donna è questa, Che ne dici. Mer. Intefi,e ben più volte, Che menzognera ell'è ti dispiegai. Falf. (A mio fuuer giouò la frode affai) Mar. Ben tosto col riuale, Forza è attenderia al varco, Qui perla via più incognita, e romita; Merc. Ciò che tù vuoi, Br. (Quando facia partica)

Do and by Google

Hah-

28 A I Fal. (Habbi parienza) Mar. D'vna giust'ira, o amico, Forza è munir il baccio, Merc. lo farò teco: Mar. Ma della Maga, Qual contezza mi dai. Merc. Forza è saperlo . Falf. di sue magie con l'opre; ei pur d'Adone » Segue la traccia Merc. Mal'albergo, Falf. Dal Castel non lungi Entro ad erma spelonca, Que à fantafmi orrendi, Fa lugubre cortina edra serpente Hail suo chiostro colei. Mar. Inteli. Fal. Parto . Br. [ Pur rifolta fei ] Fall. Guardache non tinganni. Quel labro lufinghier. Ti mostrerà di letti,

Quel labro lufinghier.

Ti mostrera di letti

Cari vezzi dolci assetti

Ma in assanni

Crudi, e tiranni

Ti cangerà il piater.

Gua

Guarda, &c.

#### SCENA III.

#### Marte, e Mercurio -

Mar. On più tosto tù prendi ; Per quella via il camino.

Mere. leteli.

Mar. Vigite il piè la ferma, e se d'intorno , Odi gl'empi venir , costantes e forte, Vita, allaliseisairessa, e à me sedele, Reca per messaggier tosto l'anuiso.

Merc. Bene . Mar. Spedico ... Per quel calle tortuofo,

Rapide to drizzo il pie; Mer. Partiam amico, Sen-

The and by Google

Senza teffala forza .

Che arrestar delle fielle il moto suole, Noi fermerem nel più bel corto il sole.

12 21

Mer. Se la vedro

La rapirò costante.

E la crudel ,

Sapre condur fedel

A te dinante. Se, &c.

Mar. Se la vedrò

Colger fapro l'infida. E questo cor,

Pernon mostrar rigor, Faro, che rida. se, &c,

#### SCENA IV.

Venere, e Adone, che dal lontano vengono spediti, poi Amore.

Ven. DResto che al ciecopasso, ... Serue di scorta con sua face Amore.

Ado. De tuoi begl'occhi, à cara; Segudil gemino raggio.

Am. Madre tofto da Marte

Inuola Adon.

Ven. Che fia.

Ado. Amor, the auuenne.

Am. Più d'Orefte Agitato,

Ambo al varco v'attende;

Ado. O acerbo fato .

Ven. Per sin che agl'occhi suoi celo il mio bene 3 Figlio vá trattien Marte.

Am. Più non tardar l'ascondi.

Ado. O crude pene .

Ven. Lassadone, e in qual parte,

Ti celerò cor mior parcereando lunguerescenas Lungi

viene Amore.

parts.

SAY1 OL

Ado Lungi da Marte, cerca di nascondorsi. Per pietà chi mi guida.

Ven. Cola ti cela, oue comiato all'ombre,

Fan que lauri frondos. Ado. Forfe mi lasci.

Ven. Poscia,

A te verrò mio fol ; ma lascia pria, Ch'altroue con bell'arte

Guidi il passo di Marte.

Ado. Occhi se non tornate,

Son priuo di conforto, Ma se vi riuedrò, Contento all'or diro

Che da amorosa face.

Vn raggio è per me sorto: Occhi, &c.

#### SCENA V.

Venere che esseruando venir Marte col figlio Amore finge di cercarlo.

230:33 A qui Marté col figlio s

Fà forza anima mia, fimula ardori, Qual per Aciti fingi,

Nouella Galatea .

qui sopragiunge Amore che dies à Marte da unaparte mostrandoli Venere.

Am. [Colà l'osserua or più dirai che é rea. ] Ven Chi mi infegna il mio bel nume,

Chi m'additta il dolce foco.

Senza Marte il caro lume,

Non ho pace non ho loco .

Am.[Ma dimmie che ti par.]Mar. (Stupido tello. Ven. [ Fu sagace il pretesto,

Mar. (Qual gia ti diffi,

Vanne ratto à Mercurio, I

Am. E Intesi.)

Ven. [Che fauella.]

Mar. (El teco rieda.]

Vene. [Lieta voglio appressarmi.)

Figlio, Marte.

Mar. Cor mio. Am. Tosto ritorno, parse.

Vene. E qual fortuna,

In braccio à te mio ben....

S'edono voci di dentro: Merc. Perfido ferma Vene. (Numi che fento: ] Mer. Il fuggitivo di stelle...;

Mar. Quai clamori quai voci; Mere. Omai s'arresti.

### SCENA VI.

Adone fuggendo da Mercurio detti.

Ado. E Mpio mi lascia. Mar. Il piede, vuol flac.

Trattieni, ò cor sellone.

Vene. (Ahi misera egli è Adone.)

Ado. Dhe per pietà. Ven. (Per involarlo à morte à Gioua la frode I Indegno. . . à parse :

qui Venere finge volerlo vecidere per la langli

Mar. Ferma ?

Ad. (Oforte.)

Mer. Lascia ch'ei mora?

Mar. Gli scempij ò cara, Or tratterà questa mia destra ardita:

Vene, (Caderà la mia vita) ah nò: che tardi ;

E non more, e non spira; Mere. O accorta singe, o per Adondelira.) Rene. lo sola io voglio,

Gjà

Già che m'è tolto contro l'empia Maga Il vendicar l'offese, Prender contro il crudel le mie vendette Si, si daquesta destra, or vuò, che prout, L'ira fulminatrice . Mer. (Che veggo mai . J Mer. [Ch'offeruo , ] Ado. (Ah traditrice.): Ven. Per isbranat quel seno; Per lacerar quel core, finge volerlo vecidere-Pronta volo m'accingo. Mer. Ferma fellone . Ven. Sapelle à Dio ch'io fingo: Ado. Cruda questa è l'aita, Che porgià chi per te pena, e languisce. Ven. (Qu'anto m'intenerisce Jempio t'accosta, Ado. O mio peruerso fato. Ven. Del viuer tuo spierato, fà come prima Vuò che termini il giorno; à che più tardo ... Marte Mescurio tosto à questa mano, I fulmini recate, Già che il fil di fuz vita, Da questa mano or pende ... Su che tardate , [ fuggi ]. (Li non m'intende.) Ado. [ Questo ingrata è l'amor la tua fierezza Tanto ver me s'estende . ) Mar. Prendi mia diua. Ven. (Fuggi) ei non m'intende. Merc. Suena o fa come sopra. Ven. A che dimore armata di fierezza, Il ferro nel la deffra impugno, e firingo Ve go.... Merc Ferma ... Van [ Sapelle o Dio che fingo. )

# SCENA VII.

Antore tutto pauroso detti-

Am. S Occorso aita, o numi.
Mar. S Turbato amor .
Ven. Mio figlio, mia pupilla,
Am. Di sciagure,

L'empia Maga ministra,

Contro la Madre, e Amore, e contro Adone,

Tratta gl'yltimi sforzi.

Mar. Ma costei que ando. Am. Poco lontana, Qui per l'aria s'aggira.

Mer. La punirô. Ven. Che scopre

Merc. Il eiel s'imbruna. qui il cielo sofcuro.

Am. Ah ch'ellae d'essa o Madre.

Falf. Omai si sciolga,

Della gran nube il velo.

Ven. A tempo, o Marte or vendicar puoi l'onte,

Mer. Dà mia destrassdegnata,

Vuò she i folgori proui

Merc. Mora l'indegna.

Ven. Ah più costei non viua.

Mar. E seco Adone,

Cada pure mia dea. Ado. O barbaro destin. Ven. O sorte rea.

Qui comparisse la Maga sopra Drago che getta foco con scudo che rende abbagliata la vista à tatti. Sorgendo pol da terra picciola nuncla che rapisce Adone portandelo via per l'aria.

Mere. Offelle, Mar. O numi. Ven. O Dei.

Mere. Marte. Mar. Mercurio.

putit 3. Le doue fei . ]

la Maga sopra il Drago. Falf. Questo, o numi rubelli, Scudo fatal, che in se rachiude e spande? D'yn immenso splendor luce divina, Or che qualio eingete Spoglia in terra mortal, à voi lo sguardo Lucido il suo sulgor v'abbagli, e tolga, Per fin che densa nube, Rapifca il mio bel Sole, e in fe l'accolga. qui segue il ratto.

#### SCENA VIII.

Pen. Mar. Merc. Am. confusi se rineggono.

Wene. M Io ben , Mar. M Cormio Am. Mia Genitrice. Vene. A more . Merc. Ma Adone ou'è . Am. Colei, Co sue Magiche posse

Ce lo rapi.

Mar. E fono .

Le vergogne di noi, Suoi trionfi, e trofei.

Ven (Adone, e doue sei, ]

Mar. Perche l'iniqua,

Cada al tuo braccio, or volo,

Atracciar dell'infida i ciechi alberghi.

Ma tù fospiri, ò Dei.

Vene. (Adone, e doue fei.) à parte -

Mar. Mercurio pure ;

L'opra vedrà.

Merc. Colà verrò, perche Ciprigna vegga

Che optar laprò perlei,

A PATER'S

Am. No pianger Madre. Ve. (Adone è doue sei) ap.

Mar. A che sospiri ?

Vene. [ Simula ò cor. ) tù parti. Mar Parto mio ben tù resta, e poi m'attendi,

Oue più vaghi, e belli, Splendono gl'Astri, e alla gran Dea di Passo, Forman lucido seggio.

Merc. Alla tua Reggia Eccelfa,

Tosto, ò bella ci aspetta. Cola di Falsirena al tuo gran soglio,

Scoprirai la vendetta.

Ven. Dunque mi lasci. Mar. caral

Refar con te tutti gli affetti miei. Ven. Vanne mio ben. (Adonee doue sei.)

Mar. Tilascierò, senza lasciarri mai.

Sin che cinto d'aureo velo, Vedrò splender febo in cielo, Arderò Farfalla amante, Entro il soco di quei rai. Ti, &c.

## SCENA IX.

#### Venere , Amore .

Ven. V Er la mia Reggia, d'amore
Drizza il tuo piè; cola potrai ficuro,
Trattar tue forze, e in vn à miei piaceri,
Far che ritroui la desiata meta,
Am. Al mio voler sino il destin s'acheta.

# SCENA X

Penere sola.

Colle à che milusingo,

S'all'or che sdegna io finsi, non apprese,

Chiari

TERZO. Frà denti, e ciechi ottori, Scorti il mio piè . Br. Signor lascia i timori. Ado. Lasciamità. Br. lo ponti tocco. Ado. O numi. Falf. Refrens l'ire. Br. Soniqui addietto? Fals. Que vai ve a souerai in luogo per dormire : Dr. Stancoper lo camin vado à dormire. Falf. Troppo lungi non gir. Brs. Son qui vicino. Ade. O perfido destino. Fail. Place lo ideguo. A 40. A che infidiofa è occulta, Sotto il velo dell'ombre, Qui il mio passo guidasti. Falf, Giustoil Ti scorto à Eglirena. Ado. A Falfirena ; Oue è co'ei . Falf. Non: molto , Ella è di qui lontana. Ado. O spietata , ò inumana .... Falf. Non t'adirar, che solo hain se desio. ( Quali diffi idol mio ] A te gli affetti suoi . Enarrar , e scoprir. [ Breno oue (ei!) pinne chiama Breno . Br. Deh lasciami dormir. Ado: E ad affliggermi sempre, Verrà quell'empia donna, Co le barbare su firane vicende: Fals [Eim'innamora più quanto m'offende.) Ade. E ad oltraggiarmi ogn'ora, Verra l'iniqua. . . Euf. Etanto, Chi t'adora abborifci; e sdegni, o Dio, Chi per temuor, (quali direi cor mio. ] Ado. Della crudel non curo . Falf Breno dhe non partire. piano à Breno.

Br. Taci, elasciami dormire.

Ing and by Google

#### K

# SCENA XII.

Marte, Mercurio che nel vedere la Maga, e Adone sifermano detti. Talf. Così ingrato dunque C Esser tù vuoi Alo. Sempre più odiofa, A me colei & rende, Fals. (Più l'adora il mio cor più ch'ei l'offende ) Mar. [ Quai voci ascolto. ) sopraniene Marse. Falf. Sempre viuere, inuolto, Nell'amore di Venere vorrat. qui sopragiunge Mercurio. Ad. Colei pur mi tradi, Mer, Marte. Mer. T'acheta Falsirena che si ferma parendoli sentir veci. Fal.Qual vace vdij Me. (Che auuene.) Ma. Habbi và piano à Breno. (patienza Falf. (Breno sei tù.) Bre. LMa questa è un insolen-Fall. Tue voci, A me parue d'vdir . ) Bre. Sognauo all'or, Dhelasciami dormir. Fall. Co torbidi sospiri à che più il volto; Nubilosoth rendi; Ado. Lasciami, o Die. Falf. Dhe non partir offerua. Chi nel dolor più rio Per te sen muor. (Ei non m'intende, d Dio. 7 Ad.Qui alcun non veggo.Fal.Il duro cor di fasso Cangia ammolisci, spezza. Ad. No non posse Falf. Per piegarti quell'alma, Per mouerti quel feno, Dimmi che far, deggio.

Parla crudel. (Ei non m'intende, & Dio.)

Ado. Imvan per altra spieghi,

Distand by Google

Le querele, e i lamenti. Fall. Perfido omai son stanca. D'idolatrar vn fasto; Crudel mirami in volto. qui si suela il volto facendos conoscere ? Falfirena raunifa . Ma. (Che mai fent, o ) Mer. (Che ascolto. Ado. O Falf.Fassi gradito e caro, (ciel che offeruo. Chi di votiuo incenso in facia al nume. Arde poco vapore, E tù crudel non slimi. Chi più volte ti offerse, e l'alma, e il core ? qui Maree con Mercurio vengono furiosi innanzi. Mar. (Vieni gl'empi j non pollo più foffrire. ) Falf. Breno, Breno qui gente lorgi ardire. Bre. Misero me quest'è altro che dormire. qui Breno forge . Mar. Cada; Mer. Mora costui. Ad. O ria suentura. Bre. (lo tremo più di lui.] False Ferma, ese la trà i Dei, Giusto libri le sorti, ora qui in terra? A me la fede offerua. Mar. Tù m'ingannasti; Ad. (O sorte mia proterne. Fall. Per riserbar la vita. A me inlegno natura, Bre. [ Tremo per la paura . ) Falf. Mascherandogl'aspetti oprar portenti. Ade (Quando felle auran fine i miei tormeti.) Mar. Qui tua forza deprime, Forza maggior di Nume. Mere, E le tue poste, Or dome restan da celeste mano Falf. (Misera me ] Bre Potessi gir lontano . 3 Mar. Di catene costei d sido Nume . . Fà che s'aggraui, e à Venere la guida. Fal. Tanto rigor. Merc. Nel mio poter confida) Mar. Mecorellin costoro. PAIS.

Falf. Se à morir voi miguidate, Vn bacio da quel labro. Crudi non mi negate. Contenta merito, Se vn bacio folo aurò, Da voi labra adorate. Se . &c.

Mercurio conduce via Falfirona.

### SCENA XIII.

Marte dubioso trà le furie contro Adone, Breno.

AA harbaroriuale. A che non fueno, e vecido.

Ado. [ Numi foccorle. ) Mar. Perfido spietato,

Non sò qual Dio, qual nume,

Per te vegli in difesa ed or sospenda,

Nella destra la scure,

Ads. Non mai la parca afferra, Per chi hà reggio il natal fei ro omicida,

Mar. Taci superbo seguimi; tu indegno,

L'ester pasto alle fere,

Tra quei specchi più orrendi,

La pena fia dell'opre tue proterue.

Br. La f lita mercede di chi ferue .

Ado. Alle scosse d'empio fatto, L'alma mia non cedetà.

Siano gl'astri in ciel siranni,

Che frà angolce, e crudi affanni,

Core inuitto in feno aurà.

Digitated by Google

# SCENA XIV.

- L1 - Ld

Reggia di Venere.

Amore poi Venere: Falfrena Mercurio, Adone .

Am. D'Al polo qui discesi, espur non veggo, La cara genitrice. qui comparifce Venere . Ven. Figlio . Mm. Madre . Ven. A te vengo .

D'ira accessa, e d'odio armata, Scendo à far le mie vendette.

Perche vntempia.,

Cada al suolo sulminata, Stringo folgori . e saette.

Mere, Vieni spietata.

Walf. Me infelice : clemenza Trouar non posso, ò dia.

Am. [ O successi]

Ven. (Ma qui non v'è il cor mie, )

Mere. Pieta non merta ch'inumana offele,

Del Ciel le leggi.

Mar. Barbaro in leno all'empia,

Per man di Cicherea, Spira gl'vltimi fiati.

Vev. (Vuo serbar il mio ben)

FALSE 2. Perfidifati .

Van. Figlio d'aspre carene Perche da me non fugga pildegnolo, Orcingi Adon . [ ma il laccio fia amorefo)

Ado. [ Amor abbruggio, è dio.)

Von. (Non dubitar mie ben sei l'idol mie)

Ade. (O carilacci, ò nodi)

Te-

Mere: (Temo di noue frodi.) Ven. Marte. Mar. Mia vezzosa, Ven. Perche lieta non mora l'empia maga, Fals. [ Misera ] Van. Amor lontano, Tragga Adone per breue da costei: Mar. Fà che tù vuoi. Ven. (Figlio all'idol mio, Scopri gl'assetti miei ) Am. [ Inteli ] Ven. Empia rubella, Di mie furie bersaglio or .... comparifee Sasurno erà nauole. Sat. Ferma . Ven. O stelle . Sat. Sospendi ? Mar. O dei ch'osseruo. Sat. Bella madre d'amor l'odio, e lo sdegno. Ven. D'ira auampo : Sai. Quei nodi, Franga il nume bambino, Legge è del Ciel del fato Immutabil decreto. Che tosto rieda Cicherea à Vulcano, E torni Marte cola sù fra gl'Afri. Falf (Me felice) Mar. Che fento) Ven (O barbaro tormento] Sat. E tosto vada, Mercutio vnito a Gioue. Ven. Par n'andrà l'importuno Mer. O forte ria) Sat. Poscia Adon nel suo seno, Abbracci Falfirena, Trà delitie amorose, Coli Gioue nel Ciel giulto dispose. Spatifce Saturno . Ado. Or m'ymilio al destino. Falf. Pur bacierò quel labro di rubino Ven. De dolei contenti, Se il Ciel mi priud . Di gioie nouelle. La su fra le ffelle, Più forte felice, Contenta godtò. De &c. Fine del Drame 839,283